



## **SCELTA**

DΙ

## CURIOSITÀ LETTERARIE

INEDITE O RARE

Dispensa XV.

: edizione

5/272

Di questa SCELTA usciranno cinque o sei volumetti all'anno: la tiratura di essi verrà eseguita in numero non maggiore di esemplari 200: il prezzo sarà uniformato al num. dei fogli di ciascheduna dispensa, e alla quantità degli esemplari tirati: sesto, carta e caratteri, uguali al presente fascicolo.

Gaetano Romagnoli.

### OPUSCOLI GIA PUBBLICATI

- Novelle d'incerti Autori del Secolo XIV. Edizione di 102 esemplari per ordine numerati: di Pag. 100. — Fr. 3.
- Lezione di Maestro Bartolino dal Canto de' Bischeri ec. Edizione eseguita sulle due Fiorentine del Secolo XVI: se ne sono tirati soli 30 esemplari progressivamente numerati: di Pag. 96 (esaurito).
- Martirio d'una Fanciulla Faentina, narrato per Frate Filippo da Siena nel Secolo XIV. Edizione di soli 52 esemplari per ordine numerati: di Pag. 16 (esaurito).
- Due Novelle Morali d'Autore Anonimo del Secolo XIV. Edizione di soli 52 esemplari per ordine numerati: di Pag. 24 — Franchi 4, 50.
- Vita di Francesco Petrarca scritta da incerto trecentista. Ediz. di 202 esemplari per ordine numerati: di Pag. 24— Fr. 1, 25.
- Storia di una Fanciulla tradita da un suo amante, di messer Simone Forestani da Siena. Edizione di 202 esemplari ordinatamente numerati di Pag. 48. Franchi 1. 75.
- La Mula, la Chiave e Madrigali satirici del Doni Fiorentino. Edizione di 202 esemplari ordinatamente numerati di Pag. 40. — Fr. 4, 50.

12286

### IL LAMENTO

DELLA

## BEATA VERGINE MARIA

E LE ALLEGREZZE

IN RIMA

SECONDO ANTICHI CODICI

MANOSCRITTI

BOLOGNA
Tipografia del Progresso
4862

## Edizione di soli 102 esemplari ordinatamente numerati

N. 44

### DON LUIGI PICCIOLI

ASSUNTO ARCIPRETE E VICARIO FORANEO

OI CORTICELLA

CELEBRANDO LA PRIMA SOLENNE FESTIVITA'

NEL GIORNO IV MAGGIO MOCCCLXII

ALCUNI DEL POPOLO DI S. M. DELLA MISERICORDIA

NEL CONTADO BOLOGNESE

OFFERIVANO AL PIO SACERDOTE
GIA' LORO BENE AMATO CAPPELLANO
QUESTE RIME SPIRITUALI.

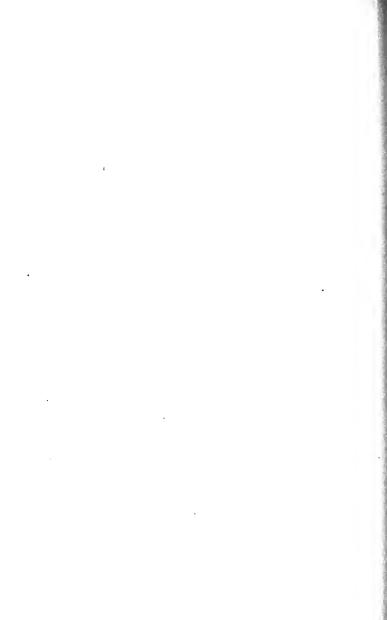

Reverendissimo Signore,

Mentre la terra di Corticella mena allegrezza e festa per l'aequisto fatto della S. V. Reverendissima, e i Popolani di Santa Maria della Misericordia all'ineontro quasi vestono il bruno e stanno malineoniosi per averla perduta, noi, facenti parte di questi ultimi, crediamo non intempestiva l'offerta che le presentiamo delle seguenti Rime spirituali, avute da un cultore delle antiche lettere italiane, a testificazione della stima che per Lei concepimmo, insin d'allora che Ella venne Cappellano in cotesta parrocchiale di Santa Maria; stima assai bene allogata per avere in Lei riconosciuto uno di que' Ministri di Dio, che non fallano al nome e alla dignità. Fortunati dunque i popolani che, sotto la cura di sì provatissimo padre spirituale, possono affidare le loro coscienze! Allo scontrarsi in alcuno de' così fatti, ei si vorrebber baciare le orme dond' egli passa, non altrimenti che si facesse in simili eircostanze quell' animirabile Francesco di Sales, di cui nota è la santità della vita e la semplicità de' costumi. E come noi, benchè villici e di grosso intendimento, ei edifichiamo de' buoni sacerdoti, così ci scandalizziamo de' tristi, cioè di quelli, i quali null'altro ànno di ecclesiastico, se non

se la veste, la chierica e il nicchio: ma a cui Iddio vuol male, toglie il senno.

Il Signore scampi la S. Vostra Reverendissima da simil flagello, il suo Santo Spirito di continuo l'accompagni, e Le dia lunga e prospera vita.

ALCUNI POPOLANI

di S. Maria della Misericordia.

#### LAMENTO

DELLA

# BEATA VERGINE

Ave, Regina immaculata e santa,
Verace Madre del Figlinol di Dio:
Per te fu liberata tutta quanta
L'umanitate del peccato rio.
Tu fusti e sei la fruttifera pianta,
Che desti a noi speranza e buon disio,
Amore e pace con buona concordia,
Verace fonte di misericordia.

Però ricorso son con puro core
A te, che se' di noi advocatrice;
E per la fiamma del tuo santo amore
Deh! fa lo 'ngegno mio esser felice,
Ch' io possa dir, quanto fu 'l tuo dolore,
Che sei del mondo vera Imperatrice,
Quando vedesti in su la croce morto
Il tuo figliuol, per l'altrui fallo, a torto.

Chi devot' è de la madre di Cristo,
A pianger venga a piè de l'alta croce,
Dov' e' fece di noi, miseri, acquisto
Con forte pena crudele ed atroce,
Col corpo afflitto, lasso, stanco e misto (1),
Dove levò Maria la sua gran voce,
E disse: o figliuol mio, tu conficcato
Se' in su la croce per l'altrui peccato!

E cominció a fare un gran lamento Sotto a la croce in una bruna vesta, E disse: o figliuol mio, ecco contento, Ch'aspettavo (2) da te una gran festa! Ora tí veggio in cotanto tormento! Dicea Maria, e di pianger non resta. Poi, sotto a quella croce, forte langue, Baciando il prezioso santo sangue.

L'Angiol mi disse, ch'era benedetta
Piu ch'altra donna che nascesse in terra,
Quando mi stava in camera soletta:
Or sono abbandonata in tanta guerra!
Inginocchione alla croce si getta,
E, quella sanguinosa, abbraccia e serra;
Poi si gittò sul petto del figliuolo,
Forte piangendo con amaro duolo.

E disse: i' mi lamento amaramente Con sospir lacrimosi, pianto e lutto: Elisabetta mi disse umilmente, Ch'el era benedetto questo frutto: Oggi, come ladrone, et io veggente (3). È stato tormentato e morto al tutto Da quelli can Giudei, senza ragione, E posto in eroce a mezzo duo ladrone.

Giuda, che t'have fatto il mio figliolo, Che tu 'l vendesti a quel popul ingrato? Tratto t'avea di tanto affanno e dolo, Avea a te la 'ngiuria perdonato: Oimè dolente! i' fremo, a solo a solo Veder menarlo si stretto e legato El mio dolce figliuol Gesù diletto, A casa d'Anna menarlo si stretto.

Da poi gli vidi dare una gotata, Che passò 'l core e anche l'alma mia, Da quella gente tanto scelerata. Menato fu con tanta villania A casa di Caifas: o sventurata! Dov'è del mio figliuol la compagnia? Ora son sola in tanti e gravi affanni Con Maria Magdalena e con Giovanni. O popul d'Israello, è questo il merto Quando vi trasse del terren d'Egitto Da le man di Faraon? e quest'è 'l certo: Oggi i (4) rendete così aspro fitto (5)! Quest'è la manna che venne al diserto? In su la croce l'avete confitto Con tanta doglia e amarissima pena! Poi abbracciava Maria Magdalena.

A Magdalena poi: vedi 'l Signore Che creò i cieli l'aere e la terra, Per dar la pace ad ogni peccatore, Oggi sostiene in croce tanta guerra. Vedi quel chiodo che mi passa 'l core, Che tanto l'un de' piè su l'altro serra! Vedi le man confitte al santo legno, Per far el peccator di grazia degno.

E tanto sangue era del corpo uscito, Tutta la croce avea fatta vermiglia. Quando che Gesù Cristo fu transito, La Vergine Maria alzò le ciglia, E disse: o figliuol mio, a che partito Mi lassi tu che son tua madre e figlia? E con gran pianto la croce abbracciava, Del sangue del figliuol sì se bagnava.

Rompi la pietra del tuo duro core, E apri un poco l'occhio de la mente; Risguarda un poco el benign creatore, Come un agnel svenato sta pendente, E da lui appara, se tu hai dolore, A esser mansueto e paziente. Lui (6) priega lo suo patre ad alta voce Per tutti quelli che l'han posto in croce.

Puo' a Giovanni (7): dov' è 'l tuo fratello Che sul suo petto tu t'addormentasti? Oggi con onte e con tanto flagello Son stati li suo' membri afflitti e guasti Da quel populo crudo, iniquo e fello: Ancora par che questo a lor non basti. Oimè dolente! Mio figliuolo e padre, Abbi pietà de l'angosciosa madre.

Figliuol, nascesti tu poveramente
In Betleem, el ciel ti fece onore:
Vennero que' tre Magi d'Oriente
A offerire a te con grande amore;
Oggi se' in su la croce, e stai pendente,
Ed ètti fatto tanto disonore!
Figlio, feci di te nel tempio offerta;
Or vedo in croce tua carne diserta.

Γ ti trovai nel tempio a disputare, Ora ti trovo in su la croce morto: Figliuol, tu mi volevi accompagnare, Or t'accompagno a così amaro porto! Sempre volesti i poveri aiutare, Or che non porgi a tua madre conforto? Aperto hai, figlio, il cielo al peccatore Che t'ha partito, anzi diviso 'l core!

Tu facesti, figliuol, de l'acqua vino, A te fu dato a bere aceto e fele:
Tu liberasti el grande e il picciolino,
Ognun t'è stato asprissimo e crudele!
O figliuol mio santissimo e divino,
Aiuto porgi a tua madre fedele,
Che qui sotto a la croce langue forte,
Chiedendo a te, figliuol morto, la morte.

Quando nascesti, mio padre e Signore, Facea la man di Dio queste parole (8). Di mezza notte fu tanto splendore, Oggi la luna per te è oscura (9) e il sole! O giorno pien di noglia e di dolore! E piangendo Maria, forte si dole, Che pianger fatto arebbe pietre e sassi! E tenebre per tutto 'l mondo fassi.

Son questi i piedi, son queste le mani, Ch' eran del mio figliuol Gesù diletto!
Son questi i membri angelici e soprani, Ch' avea lo mio figliuol senza difetto!
Pajono state ne le man di cani
Che stracciati sian suti a gran diletto!
Puo' se gittò sul petto del figliuolo,
Forte piangendo con amaro duolo.

Non c'è nessun si afflitto e tribulato, Che non abbia riposo o qualche fine, Ma tu stai, figlio, col capo chinato Incoronato di pungenti spine, La croce e 'l corpo tutto insanguinato! O creatore altissimo e divine (10), Ponete fine a la mia lunga guerra. Poi come morta cadde in piana terra.

Quivi corse Giovanni e Magdalena, E lacopo e Salome e Marta accorta; Vedutola cader con tanta pena, Credendo ciaschedun ch' ella sie morta: Sì che levàr quella madre serena, E al meglio che si può lor la conforta. Poi si rizzò, con una amara voce, (E abbraccia il santo legno de la croce), E disse: sria nessun in questo lato
Che avesse a me pietà, trista e dolente?
Che 'l mio figliuol di croce abbia levato,
E ne le braccia mel dia prestamente?
Nel mentre (11) che la Vergine ha parlato,
loseffo e Nicodemo et altra gente,
Gesù Cristo di croce sconficcarno,
E morto ne le braccia gliel posarno.

Da poi ch'ell'ebbe ne le braccia il santo (12), Con infinite lacrime il bagnava: Non si vide giammai lo maggior pianto; E tutte quante le piaghe baciava; Gli occhi e la bocca e il corpo tutto quanto, E di toccar Gesù non saziava: Puo' disse: o figlinol mio, con quanti affanni Se' morto per l'altrui malizie e inganni!

Gioseppo, Marta, Iacopo e Giovanni, Salome, Magdalena e Nicodemo Veduto ivi Maria in tanti affanni, Ognun dicea: de la sua morte i' temo. Per levar via la pena, noglia e danni. El corpo di Gesù seppelliremo In un sepolero novo ch'è in quest'orto, Puo' che l'han morto a così fatto torto! Noi siam qui posti, or che conforto sia? In questo modo seppellito Cristo, Che nacque de la Vergine Maria, Che di noi fece glorioso acquisto In su la croce tenebrosa e ria. Quando Maria nel sepolcro l'ha visto, Con infinite lacrime partiva, Con quella compagnia d'ogni ben priva

Andarno a casa con Marta valente. Chi ascoltato ha la lamentazione
De la madre di Cristo omnipotente,
Di Gesù pianga la gran passione,
E sia d'ogni suo fallo penitente.
A la sua fine arà salvazione,
Per l'anime beate alte e vivente
Nel glorioso sacro Regno caelorum
Per infinita saecula saeculorum (13).



#### NOTE

 Gerto cosi fu scritto dall'autore in forza della runa; mesto.

(2) Il ms.: Ch'aspettavo aver da te una gran festa.

(3) Il cod. legge: i' I' ho veduto.

(4) I per gli fu comunissimo agli antichi scrittori.
(5) Qui è detto, a mio avviso, in senso metaforico, per lo prezzo che si paga dai fittainoli della possessione ch' e' tengono d'altrui, e la possessione affittata.

(6) Lui e Lei adoperarono gli antichi in caso retto, in luogo di egli o ella: più sotto abbiamo loro per essi.

(7) Si sottintende disse: puo' in luogo di po', pol.

(8) Così legge il ms.

(9) Il cod. legge: è oscurata.

(10) divine per divino, in forza della rima.

(11) Il cod. de mente; forse or mentre, nel mentre.

(12) Così il cod.; si sottintende corpo.

(13) Metterei pegno che questa è una giunta fatta dall'antico copiatore. — Queste ottave sono tratte da un cod. ms. che sta nella R. l'niversitaria bolognese, segn. del Num. 557. Appartengono certo a scrittore del tinire del sec. XIV, o al più del cominciare del XV.



#### LE ALLEGREZZE

DELLA

#### VERGINE MARIA

**⊸∞e**—

ı,

Rallegrati, più ch'altra onesta e bella, Vergine sempre, e d'ogni grazia piena; Soccorso de'mortai, luce serena, Di Dio pregiata e gloriosa ancella, D'ogni basso pensier schiva e ribella. Rallegrati, del ciel sentiero e varco, Che d'allegrezza carco, L'angelo eletto a salutarti scese, E 'I Verbo carne presc, Chiudendosi nel tuo Verginal chiostro, Quel che non cape in intelletto nostro.

Rallegrati, che sola fostu degna Di parturir Chi l'universo regge. Vergine fuora d'ogni umana legge, Il ver parla fra noi, risplende e regna; Per te l'anima nostra non si sdegna Venir qua giù, sperando il bel ritorno. Scorgine al tuo soggiorno, Vergine sacra e fonte di pietade! Esempio d'onestade, Leva di terra l'inquiete menti, E fa che i spirti sian al ciel intenti.

#### III.

Rallegrati, che venner da l'estreme
Parti del mondo i possenti re magi (1),
Accompagnati da superni ragi,
Per adorar chi 'l mondo onora e teme,
Empiendoti di gioia e d'alta speme.
Rallegrati dei primi e cari duoni,
Che tra celesti suoni
Porsono al verace uomo e vero Iddio:
Poi purga e sacra il mio
Spirto, ti prego, in feri lacci avvolto,
Da' quai non fia senza tua aita sciolto (2).

Rallegrati ancor più, che morte vinse (3), L'unigenito tuo, di morte indegno:
Riprese il manto, ch' al sacrato legno
Spargendo il sangue, che 'l gran fallo estinse, Al ciel per dritta (4) strada ne sospinse.
Rallegrati ch' ogn' uom s'inchina al nome
Del tuo Gesù, siccome
Del comune principio e re del cielo:
Sgombra (5) dagli occhi il velo,
Che ne contende la tua chiara luce,
Et a misero stato ne conduce.

v

Rallegrati, che lieto alfin ritorna
Alla sua patria vera, al proprio albergo (6);
Ond'io gioioso al ciel mi levo et ergo,
Poi che quell'alma (7) seco ognor soggiorna,
Che con mio danno que' bei chiostri adorna (8).
Grata in terra ti fu, vergine santa,
Quella celeste pianta;
Or viapiù grata: co' pietosi preghi
Prega, non mi si nieghi,
Lassando in terra la caduca spoglia,
Venir a lei che 'n ciò mi sprona e 'nvoglia.

Rallegrati, che 'n fiamme accese venne Il Divin Spirto a' suoi più fidi amici, Che per elezion tanto felici Furo più ch'altri, e sì soblime penne D'ingegno e di saver ciascun ottenne! Coi quai, Madre henigna, a tanti mali De'miseri mortali Porgi soccorso, e l'aspra soma sgombra Che il sor la mente ingombra! O rifrigerio dell'umano ardore, Provvedi ai nostri danni, al ceco errore.

## VIII.

Rallegrati, degli angeli regina,
Ch'in tanta gloria, al summo eterno padre
Alma sposa salisti, figlia e madre!
A te ricorro con la mente china,
Ch'in me la parte angelica e divina
Vinca l'ingordi e ribellanti sensi,
Sol di vaghezza accensi!
Tal ch'a l'uscir di questo carcer fuora
ln quella orribile ora,
L'animo scarco di terrestre peso,
Dal mio novo angel sia raccolto e preso.

Dal mio novo angel, dico, Che si sovente al mio conforto riede! Et con sincera fede, Loda, e' mi dice, il nome di Maria, Che fa pentirne la tua mente ria (9). (1) Il cod.: i possenti e sagaci.

(2) II cod .: sciola.

(3) Il cod.: rince.

(5) Il cod.: drieta; certo dricta, dritta.

(5) Il cod.: scombra.

(6) II cod.: il proprio albergo.

(7) Il cod.: Più quell'alma. È chiaro che qui il poeta intende d'una sna amante, già a lui premorta.

(8) Il cod. legge: Che con mio damno che bei chiostri adornasti. Grada ec.

(9) Il cod.: Che fa penser ne la tua mente ria. — Questa leggiadra Canzone în tratta da un cod. nis. che sta nella libreria del Seminario Arcivescovile di Firenzuola in Toscana; umile convitto, ma nella sua inniltà ricco di valentissimi direttori e maestri, i quali avviano con amore e zelo verace i loro alunni pel sentiero de'savi costumi e delle buone lettere. L'ebbi dall'egregio signor abate Aurelio Del Vita, maestro in quel Seminario, il quale, a mia petizione, ne fece ma diligente copia. È scritta stesamente a guisa di prosa; non manca di qualche menda, ma a mio giudicio è finissima cosa, e appartenente ad un felice imitatore del Petrarca, vissuto forse ai tempi del Poliziano e di Lorenzo de' Medici.

- Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima ficata del Padre Siceo. Edizione di soli 202 esemplari per ordine numerati: di Pag. 216 Fr. 5.
- Dodici Conti Morali d'Anonimo Senese, testo inedito del Secolo XIII. Edizione di 202 esemplari: di Pag. XVI.—452— Fr. 4.
- La Lusignacca, Novella inedita scritta nel buon secolo della lingua italiana. Edizione di soli 42 esemplari numerati: di Pag. 32 — Fr. 2 (esaurito).
- Dottrina dello Schiavo di Bari, secondo la lezione di tre antichi Testi a penna. Edizione di soli 52 esemplari: di Pag. 24—Fr. 4. 50 (esaurito).
- Il Passio o Vangelo di Nicodemo, volgarizzato nel buon secolo della lingua, e non mai fin qui stampato. Edizione di soli 202 esemplari numerati: di Pag. VIII.—52 Fr. 2. 50.
- Sermone di S. Bernardino da Siena sulle soccite di bestiami, volgarizzato nel Secolo XV, e non mai fin qui stampato. Edizione di soli 202 esemplari numerati: di Pag. 40 — Fr. 4. 50.

## DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- Il Marchese di Saluzzo e la Griselda, Novella in ottava rima del secolo XV.
- Novelle tre. Rarissime di Marco Mantova, e cioè: 4.ª Dell'Ingratitudine; 2.ª Della Avarizia; 3.ª Della Eloquenza. Con intagli in legno a fac-simile dell'originale edizione.
- Commento di Messer Pietropaulo da san Chirico al Capitolo del Gioco della Primiera.
- Epistola di San Iacopo Apostolo, volgarizzamento inedito del buon secolo.

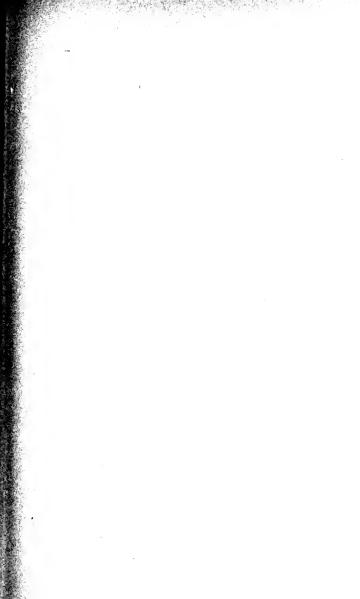

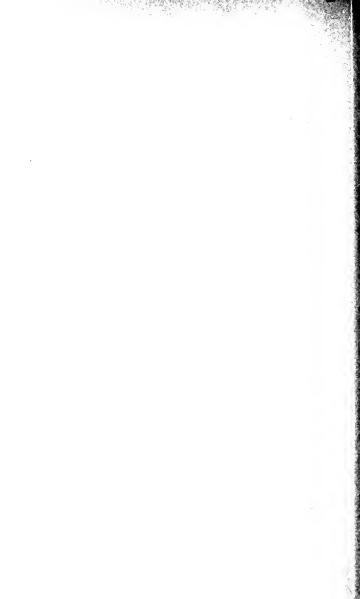

























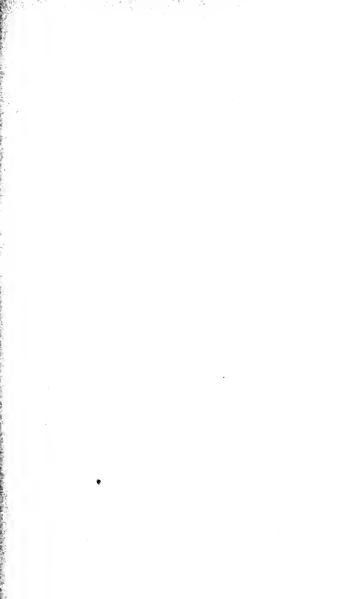

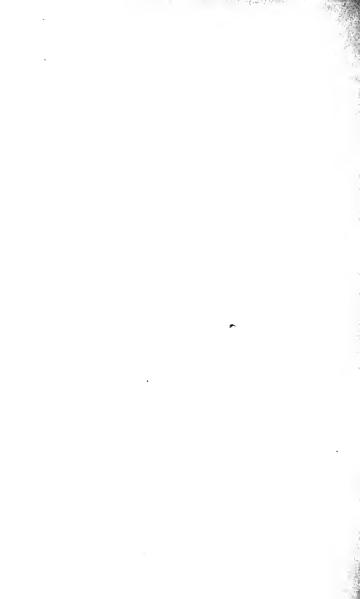





University of Toronto Library Title Il lamento della beata Vergine Maria e la DO NOT NAME OF BORROWER. REMOVE THE **CARD** FROM **THIS POCKET** DATE. Acme Library Card Pocket Author Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

